

TRAGEDIA

# DI SILVIO PELLICO

DA SALUZZO.



PARIGI.

BAUDRY, LIBRERIA EUROPEA, 9, aug du coq, pars le louve.

1834

NTT: EMANUELE III

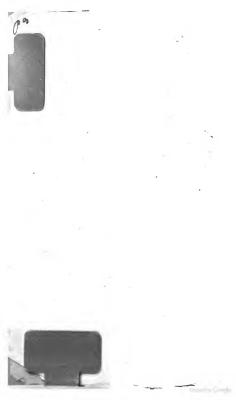

# NOUVEAUTÉS EN ANGLAIS ET EN ITALIEN

PAR BAUDRY, LIBRAIRE,

FENIMORE COOPER'S

## THE HEADSMAN.

OR THE ABBAYE DES VIGNERONS.

| THE | HEIDENMAUER, a Legend of the Rhine, 1 vol. in-8. | 5 f.   |  |  |
|-----|--------------------------------------------------|--------|--|--|
| THE | BRAYO, complete in one vol. in-8.                | 5 f.   |  |  |
| THE | PILOT. 1 vol. in-8.                              | 5 f.   |  |  |
| AME | RICAN NOVELS, viz : THE LAST OF THE MONICANS.    | Prozer |  |  |

AMERICAN NOVELS, vis: THE LIST OF THE MONICANS, LEONGE, LINCOLN, THE PLOYMERS, THE PRAIRIE, THE RES ROYE, THE SPY, THE PILOT, at vol. in-12. printed by Didot. Eaching 3-out in-12. may be dead separately for 7f, 50c. except The Pilot. LITTER TO GENERAL LAFAYETTE, on the Expenditure of America, 1831, in-8, br.

BILLWER'S

# ENGLAND AND THE ENGLISH.

WORKS BY THE SAME AUTHOR.

| UGBNE ARAM, in one vol. in-8 | . 5 f. | THE DISCWARD, in one vol.                            | 5 f |
|------------------------------|--------|------------------------------------------------------|-----|
| KLHAM, in one vol.           | 5 f.   | THE DISCWARD, in one vol. PAUL CLIFFORD, in one vol. | 5 f |

## NOTICES AND ANECDOTES

ILLUSTRATIVE OF THE INCIDENTS, CHARACTERS AND SCENERY
DESCRIBED IN THE NOVELS AND ROMANCES
OF SIR WALTER SCOTT.

With a complete glossary of the scottish words, 1 vol. in-8 only. 5 fr.

# ADVENTURES OF A YOUNGER SON.

BY TRELAWNEY. 1 VOL. 18-8. 5 pa.

# ZOHRAB THE HOSTAGE,

BY J. MORIER. 1 vol. IN-8, 5 FR.

MRS. TROLLOPE'S

DOMESTIC MANNERS OF THE AMERICANS, 4th. edition, 2 vols.
in-12, on superfine hot-pressed paper. 7 f. 50 c.

#### THE VICAR OF WAKEFIELD AND A SIMPLE STORY,

Two Novels, comprised in one 1 vol.

F

5 f.



## LORD BYRON'S

COMPLETE WORKS, INCLUDING THE SUPPRESSED PORMS, AND MISCELLANZOUS POETRY COMPRISED IN LAST LONDON EDITION, 4 vol. in-8, fine paper, portrait. 20 f. - Illustrated with 6 engravings, 25 f. Large vellum paper, India proofs. The same Works edited, by J. W. Lake, 7 vols. large in-8. 70 f. THOMAS MOORE'S

LETTERS AND JOURNALS OF LORD BYRON; with Notices of his Life; from the edition in 6 vols. just published in London, with Additions, Notes, etc., written by Mr. Moore expressly for that edition. Complete in 2 vols. Price, 10 f. - With 4 Engraviugs. 12 f. 50 c. - Large vellum paper, proof impressious. 18 f.

SIR WALTER SCOTT'S

COMPLETE NOVELS, with the author's new Prefaces, Notes and Additions , 25 vols in 8, superfine hot pressed paper. 5 f. Each Novel may be had separately.

#### LINGARD'S

HISTORY OF ENGLAND from the first invasion by the Romans, 107 f. 4th edition, 14 vol. in 8, fine paper, portrait. - The vol. 11, 12, 13, 14 separate. 30 f.

## STANDARD ANCIENT AND MODERN NOVELS AND ROMANCES.

| THO A MAN TO THE TANK             | AL CHELLING SO                    |  |  |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| PUBLISHED MONTHLY.                |                                   |  |  |  |  |
| The following are ready for deli- | very, and may be had separately.  |  |  |  |  |
| WAVERLEY, 1 vol. 5 f.             | ST. ROMAN'S WELL, 1 vol. 5 f      |  |  |  |  |
| GUY MANNERINO, 1 vol. 5 f.        | REDGAUNTLET, 1 vol. 5 f.          |  |  |  |  |
| THE ANTIQUARY, 1 vol. 5 f.        | EUGENE ARAM, 1 vol. 5 f.          |  |  |  |  |
| Tom Jones, 2 vol. 10 f.           | TALES OF THE CRUSADERS. 2V. 10 f. |  |  |  |  |
| TALES OF FASHIONABLE LIFE, and    | Pelham, 1 vol. 5 f.               |  |  |  |  |
| MODERN GRISELDA, 3 vol. 15f.      | DEVEREUX, I vol. 5 f.             |  |  |  |  |
| Ros Roy, 1 vol. 5 f.              | WOODSTOCK, 1 vol. 5 f.            |  |  |  |  |
| IVARHUE, I vol. 5 f.              | THE MORE, I vol. 5 f.             |  |  |  |  |
| TALES OF MY LANDLORD, 1st se-     | CHRONICLES OF THE CANONGATE,      |  |  |  |  |
| ries, or the Black Dwarf, and     | 1 vol. 5 f.                       |  |  |  |  |
| Old Mortality, 1 vol. 5 f.        |                                   |  |  |  |  |
| 2d series, or the Heart of        | FAIR MAID OF PERTH, I vol 5 f.    |  |  |  |  |
| Mid Lothian, 1 vol. 5 f.          | CALEB WILLIAMS, 1 vol. 5 f.       |  |  |  |  |
| - 2d series, or the Bride of      | ANNE OF GEIERSTEIN, I vol. 5 f.   |  |  |  |  |
| Lammermoor, and Montrose,         | ZORRAD, THE HOSTAGE, I VOL. 5 f.  |  |  |  |  |
| 1 vol. 5 f.                       | ADVENTURES OF A YOUNGER SON,      |  |  |  |  |
| TALES OF MY LANDLORD, 4th series, | by Trelawney, 1 vol. 5 f.         |  |  |  |  |
| or Count Robert of Paris, and     | TALES OF A GRANDFATHER, 3 vols    |  |  |  |  |
| Castle Dangerous, 1 vol. 5 f.     | 15f The same, 6 v. in-18. 15 f.   |  |  |  |  |
| THADDEUS OF WARSAW, 1 vol. 5 f.   | NOTICES AND ANECDOTES ILLUSTRA-   |  |  |  |  |
| Anastasius, 2 vols. 10 f.         | TIVE OF SIR WALTER SCOTT'S        |  |  |  |  |
| THE BRAVO, I vol 5 f.             | Novels, I vol. 5 f.               |  |  |  |  |
| THE MONASTERY, 1 vol. 5 f.        | THE DISOWNED, I vol. 5 f.         |  |  |  |  |
| THE ARBOT, I vol. 5 f.            | PAUL CLIFFORD, I vol. 5 f.        |  |  |  |  |
| KENILWORTH, t vol. 5 f.           | ENGLAND AND THE ENGLISH. 5 f.     |  |  |  |  |
| THE PIRATE, I vol. 5 f.           | THE HEADSMAN, by F. Cooper. 5 f.  |  |  |  |  |
|                                   | THE PILOT, I vol. 5 f.            |  |  |  |  |
|                                   | THE VICAR OF WAREFIELD AND A      |  |  |  |  |
| THE HEIDENMALER, I vol. 5 f.      |                                   |  |  |  |  |
| PEVERIL OF THE PEAK, I vol. 5 f.  |                                   |  |  |  |  |
|                                   |                                   |  |  |  |  |

#### LIVRES ITALIENS.

#### BOTTA.

STORIA D'ITALIA, continuata da quella del Gnicciardini sino al 1789, Parigi, 1832, 15 vol. in-18, portrait, jolie édition. 30 fr. LA MEDESIMA STORIA, 10 vol. in-8, portrait, br. 75 fr. GUICCIARDINI. Storia d'Italia, con una prefazione di Carlo Botta. Parigi, 1832, 6 vol. in-8. portrait. BOTTA. STORIA D' ITALIA, dal 1789, sino al 1814, 4 vol. in-8. 30 fr. La Collezione completa e uniforme dei 20 vol. in-8.

ETTORE FIERAMOSCA,

O LA DISFIDA DI BARLETTA; Raccouto di Massimo n'Azeggio, 1833, 2 tomes en 1 vol. in-12, jolie édition. 4 fr. 50 c.

#### LE MIE PRIGIONI.

## MEMORIE DI SILVIO PELLICO.

## 1834. 1 VOL. 18-12. JOLIE EDITION. 3 f. 50 c.

ALLE MIE PRIGIONI DI SILVIO PELLICO. ADDIZIONI DI PIERO MARONCELLI.

Seguite dalle due Tragedie di S. Pellico FRANCESCA DA RIMINI, ED EUFEMIO DA MESSINA.

#### 1 volume in-12. 3 fr. 50 c. I OUATTRO POETI ITALIANI,

DANTE, PETRARCA, ARIOSTO, TASSO, Con una scelta di Poesie italiane, dal 1200 sino a' nostri tempi, da Buttura. Parigi, Didot, 1833, 1 vol. in-8, papier velin, orné de quatre portraits en groupe, gravés par Hopwood, cartonné en percaline, très jolie édition.

MANZONI.

OPERE COMPLETE. Parigi, 1830, 4 vol. in-12, br. 17 fr. - Le medesime, complete in 3 vol. in-12, br. I PROMESSI SPOSI, Storia Milanese del secolo XVII: decima edizione. 1830, 3 vol. in-12, papier fin satiné. 12 f.

- Il medesimo. Nona edizione, 2 vol. in-12, pap. fin satiné. 9 f. Tragedie e poesie complete del medesimo autore, Parigi, 1830, 1 vol. in-12, br.

LA FIDANZATA LIGURE, ossia usi, costumanze e caratteri dei popoli della riviera ai nostri tempi , d'all' antore della Sibilla Odaletta, 1832, 2 tomes en volume in-12; jolie édition. 4 f. 50 c.

SIBILLA ODALETA, episodio delle guerre d'Italia, alla fine del secolo XV. Romanzo istorico, 1832, 2 tomes en 1 volume in-12; folie édition. LA MONACA DI MONZA, storia del secolo XVII, 8a edizione, 1830,

2 vol. in-12, papier velin.

ALBERTO NOTA. COMMEDIE COMPLETE, con saggio storico del prof. Salfi. 5 vol. in-12, jolie édit. 18 f. - Commedie scelte del medesimo autore, 1 vol. in-12. 4 fr. SALFI. Saggio storico e critico della Commedia Italiana, Parigi, 1829. 1 vol. in-12. br.

I f. 50 c. GIRAUD, COMMEDIE SCELTE, 1829. 1 vol. in-12, br. 4 f.

g f.

# SERVADIO.

LEÇONS DE LITTÉRATURE ITALIENNE. Nouveau choix de morceaux en prose et en vers, extraîts des meilleurs auteurs indiens depuis l'origine de cette laugre juaqu'à nos jours. Arce des notices sur chaque siècle, et sur les écrivaius les plus célèbres. Paris, 1833, 1 vol. iu-12, broché.

SCELTA DI NARRAZIONI rischiarate con piccole note italiane e francesi, ad uso della gioventù studiosa della lingua italiana, precedute da nu saggio di uovelle famigliari. Parigi; r833, 1 vol. in-12. br. 3 f.

#### BIBLIOTECA POETICA ITALIANA,

Scelta e publicata da A. Buttura. Paris, 1824 à 1830, 30 vol. iu-32, imprimés chez Didot, papier vélin, ornés de dix portraits. 72 f. On wend séparément:

On vena separement:
ALAMANNI, La Coltivazione. Paris, 1828, 1 vol., avec portrait.
3 f.
ALFIERI. Tragedie scelte, e la Merope di Maffei, 3 vol.
8 f.
AMINTA di Torquato Tasso, 1 vol., figure.
2 f. 50 c.
ARIOSTO. Orlando furioso, e le Satire. Paris, 1825, 8 vol., portr. 18 f.

ARIOSTO. Orlando furioso, e le Satire. Paris, 1825, 8 vol., portr. 18 f.
DANTE. La divina Commedia, con argomenti ed annotazioni di A. Buttura, 3 vol., portrait.
GUARINI. Il Pastor fido. Paris, 1822, 1 vol., avec portr. 3 f. 50 c.

METASTASIO. Opere scelte. Paris, 1830, 3 vol., avec portrait. 8 f. PETRARCA. Le Rime. Paris, 1829, 3 vol. ornés de 2 port. 7 f. 50 f. SCELTA di Poesie italiane, d'autori antichi, t vol. 3 f. TASSO. Gerusalemme liberata. Paris, 1828. 4 vol. avec portrait. 8 f.

TASSO. Gerusalemme liberata. Paris, 1828, 4 vol. avec portrait. 8 f.

On peut joindre à cette Collection:

BOCCACCI. Il Decameron, testo Poggiali ricorretto dal professore

BOCLACCI. II Decameron, testo Poggali ricorretto dai professore Ceratti. Parigi ji Didot, 1839, 5 vol. in-3-3, pap., velim, portri, br. 15f., CASTI (J. B.) Gli animani parlanti, poema. Naova edizaone publican da .. Buttura. Paris, 1829, 4 vol. in-32, pap. velim, portrati. 10 f. CASTI (J. B.) Novelle galanti. 5 vol. in-32, pap. velim, portrati. 14 f. BIBLIOTECA DI PROSE TRALIAKS, societa e publicant da A. Buttura.

IBLIOTECA DI PROSE ITALIANE, scelta e publicata da A. Buttur Parigi, Didot, 1825, 10 vol. iu-32, papier vélin, figures. 30: On vend séparément :

SCELTA di prose d'autori autichi, d'autori dell' età media, e d' autori moderni, 3 vol. 9 f. VERGANI. Grammaire italienne simplifiée et réduite à 20 lecons avec

des thèmes, des dialogues et un petit recueil de traits d'histoire en italiers nouvelle édition, 1833, 1 vol. in-12, br. 1 f. 50 c. PIRANESI. Traité des Verbes italiens. 1828, 1 vol. in-12, br. 2 f. NOUVEAU DICTIONNAIRE PORTATTE PRANÇAIS-ITALIEN ET ITALIEN-FRANÇAIS - tédigé d'après les Dictionnaires d'Albert, de

Battarelli, de Baretti et des autres auteurs les plus estimés; nonvelle édition. Paris, 2 vol. in-16; très jolie édition. 7 f. 50 c. SOAVE. Novelle morali, coll'accento di prosodia. Parigi, 1833, 2 vol. in-18, pap. sin, br. jolie édition. 4 f.

SCELTA DI POESIE E PROSE di Pietro Metastasio, offerta agli studiosi della bella lingua italiana, da A. Buttura. 1822, 2 vol. in-12, édition très correcte. AMINTA DI TORQ. TASSO, en italien et en français, traduction en

regard du texte. Paris, 1826, 1 vol. in 18, br.
VERRI (il Conte). Le Notit romane al sepolero de' Scipioni; nuova edizione, colla Vita di Erostrato; jolie édit., 1829, 2 v. in-12, br. 6 f.

Town Con

## DALLA STAMPERIA DI CRAPELET, RUE DE VATGIRARD, Nº 9.

TRAGEDIA

## DI SILVIO PELLICO

DA SALUZZO.



# PARIGI.

BAUDRY, LIBRERIA EUROPEA, 9, RUE DU COQ, PRÈS LE LOUVRE.

1834

Judo Doeig XVII 68.

967666



#### ALLA SIGNORA MARCHESA

# GIULIETTA DI BAROLO

NATA COLBERT.

ELLA mi chiese un giorno, signora Marchesa, se io riputassi tragediabile la morte di Tommaso Moro. Non esitai a dire ch'io stimava di si, stante l'eminente tirannia del re apostata e l'eminente rettitudine del fido Cattolico suo oppositore. Il conte Cesare Balbo nostro amico avea un'ottima biografia inglese di Tommaso Moro; la lessi, e non solo mi confermai nell'opinione, potersi indi cavare una tragedia, ma m'invogliai di tentarla. Me n'invogliai sì per la bellezza delsoggetto, sìperchè parvemi felice augurio

l'essere stato proposto da donna d'alto sentire e di cotante e si amabili virtù. L' idea d'onorare nel miglior modo a me possibile un pensiero di Lei, mi diede lena e perseveranza fra le difficoltà di cui nell'essecuzione m'avvidi. Pavento di non averle superate, ma la prego di credere che il desiderio di fare una buona tragedia non fu mai tanto nell'animo mio, quanto in trattare un tema accennato da Lei.

Ho l'onore d'essere colla più particolare stima e reverenza

DI LEI, SIGNORA MARCHESA,

Torino, 21 ottobre 1833.

L' umilmo e devotmo servitore, SILVIO PELLICO. Quand' io lavorava a questa tragedia, fu pubblicato in francese un romanzo storico della signora principassa de Craors, sopra Tommaso Móro. Siccome lo trovai di molto pregio, e valse a darmi qualche ispirazione, mi fo dovere di tributarne lode e gratitudine alla valorosa autrice.

## PERSONAGGI.

ARRIGO VIII, re d'Inghilterra. ANNA BOLENA, da lui sposata, dopo il divorzio · di esso con Caterina di Spagna. TOMMASO MORO, già cancelliere del regno MARGHERITA, figlia di Moro. CROMWELL, signore di corte. ALFREDO, vecchio giudice. UN UFFICIALE. UN USCIERE.

FIGLE E FIGLES di Moro in tenera età. GIUDICI. TESTIMONII.

CITTADINI. SOLDATI.

TRAGEDIA.

# ATTO PRIMO.

REGGIA.

## SCENA PRIMA.

ANNA.

Cos un detto potrei l'irato Arrigo
Spingere alfine a estinguere costui!
Il nemico de miei, Tommaso Moro!
Il mio nemico! E pur.... l'immensa fama
D'uom così forte d'intelletto, e caro
Cotanto al regno, ed onorato in tutte
D'Europa le contrade, ahi m'atterrisce!
Lasciarlo vivo io non volea; non oso
Dar mossa al ferro, onde il bramava io spento.
Britanna pur io sono, e qual Britanna
Strugger tal uom m'incresce, a cui la patria
Di tanto lustro debitrice andava.

TOMMASO MORO. E s'io il salvassi? E s'amicarlo a mia Causa potessi?

### SCENA II.

ALFREDO E DETTA.

ANNA.

· Alfredo, tu?

ALFREDO.

Regina,

Uop'è che porgi a mie preghiere ascolto.

ANNA.

Onde affannato?

Alle mie antiche labbra

Spetta parlarti il vero, Anna Bolena.
Te tradiscono i più, te i più adulando
Vantano ininitabile nel sesno
E nella gloria, perchè in trono alzata
Accanto a se ti volle Arrigo ottavo.
Niun più di me del tuo splendor gioia,
Niun più di me del tuo splendor gioia,
Niun più di me che a'tuoi parenti amico
Sin da' miei giovenili anni ho vissuto;
Che te tra i figli miei crescer vedea;
Che te quasi mia figlia amo, e di tanta
Grazia del re, mio sir, vo debitore
All'amor tuo. Ma libera nou posso
Da gravi rischi riputarti.

Come?

ALFREDO.

Deh! cauta sii. Provvedi onde abborrito
Non venga il nome tuo per le soverchie
Stragi che il re commette, e che dal volgo
Apposte sono a'tuoi consigli.

ANNA.

Il Cielo

Sa che di stragi non son vaga.

E pure

Non t'adopri a scemarle.

Anna. Inevitata

Di fanatici molti era la morte; Che al romano pontefice devoti; Al divorzio del re maledicendo E dell'anglica Chiesa alla riforma; Volean ripor la mia rival sul trono.

Per sempre allontanata è Caterina; Paventar non la dèi. Bensì paventa Il biasmo universal. Paventa il core Mutevol del tuo sposo. Ei del versato Sangue potrebbe inorridir: potrebbe Teco sdegnarsi, degli eccidii causa....

Quale ardito linguaggio!

3

ALFREDO.

Anna....

ANNA.

Prosegui,

Prosegui, si, ten prego. Il sento anch'io :... Fidi consigli occorronmi. Fra feste E plausi vivo, e nondimeno io spesso Dell'abbagliante mia sorte diffido, E felice non son.

ALFREDO.

Potresti, il re volgendo a più clemenza, Dritti acquistando in cor d'ogni Britanno A stima e gratitudine.

Ah! maggiore
r la mia possanza

Ch'ella non è, ti par la mia possanza Sovra l'alma d'Arrigo. Oh, che non dissi Per liberar dal rogo o dalla scure Or questo or quel?

Creder tel vo; ma il volgo

Ahime, nol crede. Ei scellerata autrice Di tai scempii ti noma. Ei raccapriccia Che tu salvato in questi di non abbia Quella vergin di Kent che tanto avea Di santità rinomo.

ANNA.

Elisabetta!

La furibonda Bhisabetta! io volli Per la pietà del sesso mio salvarla. Tu non sai ; l'empia mi spregiò; negommi Il titol di regina, e orrende cose Mi profetò. L'abbandonai.

ALFREDO.

La vidi , La vidi trarre al rogo. Udii l'estreme Parole sue. Ridirtele degg'io?

Che?

ANNA.

Ridirtele, certo, uom non ardiva In questa di menzogne e di lusinghe Ridente corte. Or sappile, o infelice, \* E non prenderle a scherno.

ANNA

ALFREDO.

Oh ciel!

Motori

Noi di riforma nella Chiesa, indarno Vorremmo annoverar tra scellerati Ogni nostro avversario, ogni seguace Del roman culto. Ah no! v'ha tra coloro Anime alte, piissime, dotate Di tai doni da Dio, ch'averne è forza Reverenza, terror. Quella fanciulla Veramente parea da onnipossente Impulso mossa.

ANNA.

E che dicea morendo?

Noi maledisse?

ALFREDO.

Perdonovvi, e Dio Pregò per voi, per te.

ANNA.

AMMA.

Misera!

ALFREDO. E sciolse

N obil lamento sulla patria afflitta Da si lunghe discordie, e invocò grazia Sul capo tuo, si ch' a più degno calle In avvenir t' avvii. Ouindi.....

ANNA.

T' arresti?

Non osi proseguir?

ALFREDO.

Quindi proruppe : « Ma guai d' Arrigo all' infelice amata ,

« Se persiste nel mal! se compier lascia

« D' incolpati cattolici altro scempio!

« Se immolar de' mortali il più innocente « Lascia!

ANNA.

Chi?

ALFREDO.

Moro. E se immolato è Moro.

#### ATTO PRIMO.

Pronosticò la profetante ad Anna Il disamor d'Arrigo stesso e morte.

ANNA.

E tu potresti dubitar?.....

Che avviso

Fosse del Ciel. Tu incredula non sei : Impallidir ti veggio.

#### ANNA.

È ver : terrori,
E non so qual presentimento infausto
M'affliggono talor. Forse è fiacchezza,
Ma vincerli non so. Mercè ti rendo
Di tua animosa confidenza. Io voglio,
Si, le mie forze addoppiar voglio, Arrigo
A distor dalla ria carnificina
Cui lo sospingon altri. Arsi di sdegno
Contro Tommaso Moro, e pur non l'odio. —
Chi c'interrompe?—

### SCENA III.

UN GENTILUOMO E DETTI.

GENTILUOMO.

Maestà , concesso Udienza avevate a Margherita Figlia di Moro.

ANNA.

Dessa? qui? s' avanzi. Vanne, Alfredo: a me inutile non fia Del tuo zelo magnanimo l' avviso.

### SCENA IV.

#### ANNA.

Tutti abbiam d'uopo di virtù! Pur io Che da virtù m'allontanai cotanto, La stimo, l'amo, la desio! — Quel fero Profetar della vergine al solenne Momento di sua morte mi conturba..... Stata davver fosse di Dio una voce Per ritrarmi a virtù?.....

#### SCENA V.

MARGHERITA E DETTA.

MARGHEBITA.

Donna ..... ( S' inginocchia. )

ANNA.

Infelice,

Sorgi.

MARGHERITA

L'avermi alfin benignamente

Questa udienza consentita, in core Qualche speranza mi ripon.

ANNA.

Doveri
Dolorosi, e che forse immaginarsi
Altri non sa, mi vietano alla figlia
D'un accusato così spesso ascolto
Dar quan' io bramerei.

MARGHERITA.

Creder non posso

Che l' imposta corona interamente Cangiasse Anna Bolena. Io vi conobbi Mite, soave cogli affitti. Ah quella Quella voi siete ancor, sebben da cure Die Ignone da lusinghe ora agiata! Quella voi siete ancor! Nella pupilla Vi leggo i sensi che nudrire un tempo Vi degnavate di bontà, d'amore Per la figlia di Moro.

ANNA.

Ah fortunato
Tempo era quello, in cui vantarti amica
Lecito m'era! Parla; in che potrei
Le tue angosce lenire?

MARGHERITA.

Il padre mio Perchè da un anno fra esecrande mura Giace prigion? Non perchè a voi dispiacque? Indulgente deh siategli! A rispetto

10

Vi mova il suo magnanimo, sincero Sentir; non date di delitto il nome Ad opposizion ch' ei lealmente, Non per odio, vi fea. S' ei nell' ardore Del suo zel trascorreva, il suo dissenso Manifestando al vostro imen col sire. Pensate che ingannarsi egli potea Per amor di giustizia e della patria, E di voi stessa. Ah sì, di voi! Nè solo Fu il padre mio in temer, che a voi fatale Tornasse quest' imen. Più d'un amico Dissuaderven già tentò. - Dispetto Deh non vi rechin mie parole : udite..... Poichè il temuto imene Iddio permise, Or benedicalo ei! Ma benedirlo Iddio mai non potrà, s'angiol di pace Anna Bolena non divien; se i giusti Per sua cagion periscon; se mio padre. Infra i regii ministri il più fedele. Qual traditore oppresso vien. ANNA.

M' accusa

Il volgo, il so, di queste stragi, tutte E del destino di tuo padre. Ah credi, Ch'io non son così rea; credi ch'io bramo E ardentemente cotai grazie imploro Spesse volte dal re, ch'ei mi ricusa, Sebben di me amantissimo. Infentata Pel padre tuo non lasceré una via; Salvarlo anelo io, si. Ma secondati

#### ATTO PRIMO.

Gl' intenti miei sieno da lui. L'altero Spirito alquanto innanzi Arrigo ei pieghi.

Perchè l'altero spirto ei pieghi alquanto, Deh m'ottenete ch'io il rivegga. Indarno Con sì orribile carcer, con sì fera Solitudin, con barbare minacce, Domar credete alma gagliarda e pura. Molcer la può dolcezza; empii rigori Altro non puon, che più e più inforzarla.

Che? di vedere i figli suoi gli è tolto? MARGHERITA.

Sì.

#### ANNA.

Per cenno del re? Creder nol posso. Sarà comando di zelanti audaci ; Sarà comando di Cromwell, che troppa Autorità s'arroga, ed odiosa Così fa spesso del suo re la possa. -- Cromwell, sei tu? T' avanza. Odi.

## SCENA VI.

CROMWELL E DETTE.

CROMWELL

Regina. --

Che sento! A Moro in carcere i suoi figli

Pur è tolto abbracciar? Questa barbarie Il re non volle mai.

CROMWELL.

Donna. ---

All' illustre

Infelice conduci or questa pia , Nè a' lor colloquii mai divieto v' abbia.

CROMWELL.

Obbedirvi non posso.

12

ANNA. Audace! e dubbio

Potresti accor che Arrigo al voler mio Sì tenue grazia dinegasse?

CROMWELL.

Il regno
Pieno è di trame, e ne' colloqui astuti
Del prigioniero e de' congiunti suoi
Temere è dritto perfidi concerti
Contro la nuova Chiesa e contro Arrigo.

Tu il vedi, Margherita : ogni mia brama Legge stimavi; ahi, tal non è!

CROMWELL.

S' inoltra

Lo stesso Arrigo.

## SCENA VII.

ARRIGO E DETTI-

ANNA. Sposo. —

ARRIGO.

E chi è costei

Che a' piedi mi si getta?

· Ah, sir!

ARRIGO.

Tu dessa? Tu? Di Moro la figlia entro mia reggia? Chi t' introdusse? In questa guisa adunque Son rispettati i miei divieti?

Amato

Arrigo, deh, ti placa! Io.....

----

ANNA.

Tu, regina, Esser devi la prima, i cenni miei Fedelmente a osservar. Tommaso Moro Sperar grazia non dee.

MARGHERITA.

Truce parola!

Disdicila, o signor.

ARRIGO.

Di queste mura Costei si tragga, e più non v'entri mai!

Oh me misera!

14

ANNA.

Sposo, io sono, io sono Che parlare a lei volli. Io divisava Per mezzo della figlia ancor di Moro L'alma tentar; vincerla alfin.

ABRIGO.

Tal alma
Niuna forza più vince : io la conosco.
Troppo alla mia, troppo alla mia somiglia.
In eterno doveano esser concordi,
O irreconciliabili in eterno!

Ahi! di qui vengo strascinata! Addoppia, Anna, gli sforzi tuoi; mitiga l'ire Terribili del sir! rendimi il padre!

### SCENA VIII.

MARCHERITA.

ARRIGO, ANNA.

ARRIGO.

Imprudente, inegual sarai tu sempre, O mia diletta? Or tuoi nemici abborri, Or per essi intercedi. A te le gravi Cure di Stato non s'aspettan.

ANNA.

Sempre Mi s'aspettan del mio sposo le cure.

ARRIGO.

In tempi io regno di tumulti e sangue; In tempi in cui richiesto è dallo scettro Formidabil vigor.

ANNA.

Vigor che tutti D' Europa i regi e i popoli stupia Mostrasti, allor che anàtemi affrontavi E tradimenti e guerre, e me a regina Di cesarei natali anteponevi. Di tuo spirto il vigor not' è abbastanza, Or tu palesa, ch'ogni di adoprarlo Per terror delle turbe non t'è d'uopo. Rimanga a tua diletta Anna la gloria D'ottener qualche volta a rei clemenza. Io fui da' miei nemici empia chiamata, Perchè m'amasti ed io t'amai. Smentita Deh sia l'accusa. Il mondo sappia, ch'io Covar non so durevol ira; ch'io Nei primi impeti miei se talor chiesto Ho da te sangue, pochi istanti appresso ·Raccapricciai di mia ferocia; e pianto Versai sugli infelici offensor miei, E salvarli agognai.

#### SCENA IX.

#### CROMWELL E DETTI.

ARRIGO.

Cromwell che rechi?

Una sentenza.

ANNA.

ABBIGO.

Ohime! Di chi? Di Moro?

No, giudicato ancor non è.

(Dopo letta la sentenza.) Dannato È l'amico di Moro alla mannaja.

Chi?

ARRIGO.

L'arrogante vescovo, che noi Dagli altari imprecava.

ANDA.

Inguirie atroci Dimenticar leve non m'è. Ten chiesi Con lagrime vendetta; or che vendetta Vicina sta, m'inorridisce, e chieggo, Chieggo che a sua vecchiezza, al sacro manto Che si lungh'anni gli omeri gli cinse, All' avermi fanciulla un di portata
Fra sue braccia, tu miri, e gli perdoni.

ARRIGO:

E non pensi che il vescovo implacato Era di Moro l'anima? l'impulso A biasmar le mie leggi? a rimanersi Nel culto ch'io riprovo?

ANNA.

Ah! la sentenza,
Te ne scongiuro, non soscriver. M' odi.
Neri presagi mi funestan; mai
Così atterrito il cor non ebbi. Un fine
Abbiano tanti eccidii. Al regno tuo
Vuoi tu fermezza dar? Moro costringi
A benedirti ancor, traggilo a forza
Fra i difensori tuoi. Digli che grazia
Al suo amico tu fai, dannato a morte,
Purch'ei gl'imposti giuri omai ti presti.

Arango.

Inutil prova! E pur.....

ANNA.

Sol questa volta
Deh, segui il mio consiglio. Oh, se sapessi
Come l'universale abborrimento
M'avvelena ogni gioja! E quando mesta
Anna tu vedi e il suo dolor ti crucia,
Sappi, o sir, che invincibile una forza
V'è nell'anima sua che la tormenta,
Dicendole: a Infelice! odiata sei,
Odiata sei da' popoli! y — Oh quant' io

Nel concetto di tutti ambirei fama Di pacificatrice e di sincera De' buoni amica! Da te stassi, Arrigo, Che questa nobil fama Anna gioisca. Il vuoi tu, signor mio? Si; l' occhio tuo Di tenerezza brilla; a me trionfo Quegli sguardi promettono.

CROMWELL.

Signore....

ARRIGO

Sentenza oggi di morte io non soscrivo. La prova ch' Anna mi propon s'adempia. Vanne, o Cromwello, a Moro. A lui palesa Che pel vescovo reo pregar clemenza La regina degnò. Digli che pronto Sono a sottrar dalla mannaja il capo Di quel fellon, solo ad un patto.

Quale?

ARRIGO.

Che Moro giuri alla riforma ossequio, E il mio divorzio e le mie nozze approvi.

O me felice! Amata io son da Arrigo.

(Parte col re.)

Insensata! Che fia di lei, di noi,
Se un mortal qual è Moro in grazia torna?

(Parte.)

FINE DELL'ATTO PRIMO.

## ATTO SECONDO.

PRIGIONE.

### SCENA PRIMA.

MORO.

Могто amavami il re; ch' egli m'abborra Creder non posso. Oh giungess' io, col forte Oppormi a sue ingiustizie, a far profonda Sovra il suo core impronta di vergogna E di spavento! Oh me felice s' egli, Da cotanti applaudito ed ingannato, In me, ch' oso biasmarlo, il vero amico Riconoscesse! Non dispero. - E s' anco I bugiardi plaudenti avesser palma, E del troppo veridico.... obbliati Fosser tutti i servigi, ed obbliata L' incorrotta sua vita, ed obbliata La fama ch' ei (soverchia forse) gode?..... Se del troppo veridico la testa Devota in breve dall' ingrato Arrigo Al carnefice fosse?.... Allontaniamo Quest' orribil pensier! - No! in tal pensiero

Fermar mi debbo! - A questa giusta impresa D' esser fedele a Dio, d' oppormi a tutte Inique leggi, a tutte inique stragi, Mossi io con leve cor? moss' io col patto Di trionfar? - Tu il sai, Signor : vi mossi Dopo fervide preci, e dopo esame Lungo de' miei doveri e di mie forze : E queste forze..... le sentii! le sento! Fermiam la mente in quel pensier : la morte! - Oh sciagurati orfani figli miei! Che diverranno? - Stolto dubbio! Figli Diverran di Colui che a tutti è padre, E più agli orfani! ai miseri! alla prole Di chi a' malvagi non curvossi e cadde!

### SCENA II.

#### CROMWELL E DETTO.

MORO.

Cromwello, tu?

CROMWELL.

Mi manda il re. MORO.

A qual fine?

CROMWELL.

Quale orrendo squallor! Tommaso Moro In sì fero castigo! E già da un anno! Infelice! Tu il vedi : io son commosso..... Da quel di pria quanto diverso sei! Pallido, smunto.....

MORO.

Infermo son, ma l'alma

Non infiacchisce per languir di membra. A che vieni? A scrutar, se m' atterrisco Considerando il deperir di questo Misero fral, di liete aure privato?

CROMWELL

Moro, avversario tuo sempre m' estimi, E pungente favelli. Io t' avversai, Quand' eri in alta sede : or ti compiango, E il tuo ritorno nella regia grazia A procacciar consacromi : tel giuro.

MORO.

A moltiplici giuri uso è Cromwello.

CROMWELL.

Tue maligne parole il mio disdegno Meriterian..... Ma tua sventura è tanta, Ch' emmi impossibil teco più adirarmi. Salvarti anelo; credimi.

MORO.

Sì lunghi

Anni ci conoscemmo, e ripetute
Da te fur tanto le codarde prove
Di bassa invidia contro a me, e di tema.....
Ch' oggi me coscienza non rimorde,
Se ti giudico infinto. E poichè infinto
A giudicarti astretto son, \*tel dico.

CROMWELL.

Pacatamente tollerar le ingiurie Che ad oppresso infelice il duolo strappa, E mal suo grado a lui giovar propongo.

Magnanimo è il proposto!

CROMWELL.

A che mi guardi

Fiso così?

MORO.

Sulla tua fronte cerco
S'orma io vedessi di sincero intento,
Di cangiate abitudini, di sacro
Anelito a virtù. Vorrei pentirmi
D'aver su te vibrato occhi sprezzanti:
Esser vorrei d'orgoglio e d'ingiustizia
Stato reo verso di te; vorrei stimarti....
Dalle sembianze tue nulla discerno:
Parla, fa ch'io l'animo tuo conosca;
Fa ch'io debba discredermi. Il Ciel legge
In questo cor. Se retto io ti scoprissi,
Senza esitar, mi getteria a' tuoi piedi,
Degli aspri detti mici perdon chiedendo.

CROMWELL.

Di Rocèster il misero vegliardo È condannato a morte....

MORO.

Oh ciel! fia vero?

Il più illibato de'viventi! il sommo

In virtute fra'vescovi britanni! L'amico mio miglior! — E tu a cordoglio T'atteggi indarno; in tua pupilla fulge Mal celata, esecrabile esultanza.

CROMWELL.

Quell'infelice amico tuo potresti Redimer....

Come?

Di colui la vita

Offreti il re, se giuramento presti Alla novella Chiesa e alle sue leggi.

MORO

Parli tu il ver?

Accetteresti?

MORO.

Ansante

E con paura interroghi. Tu tremi Che Moro il patto accetti.

CROMWELL.

lo del mio sire

L'incarco adempio.

Tua paura acqueta.

Me ritornato nella regia grazia A spaventarti, a smascherar tue frodi, Siccome temi, non vedrai. CROMWELL.

(Respiro.)

E dell'amico tuo detti la morte?

MORO.

Impedirla non posso!

CROMWELL.

E lui perdendo, Perdi te stesso, oh d' ogni grazia indegno! Oh il più ostinato de' mortali!

MORO.
Il dubbio

Che mia costanza oggi crollasse e forse Del re il favor racquistass' io, parole Meco soavi suggeriati prima : Or che perduto mi prevedi, il freno Osi romper dell' ira.

CROMWELL.

Alcun diritto Ad indulgenza, o spirito superbo, No, più non hai.

MORO.

Da' pari tuoi bramato In qual tempo ho indulgenza?

CROMWELL.

Io fin'ad ora

Distolto Arrigo avea dal sottoporti Al Parlamento. Or se a giudizio alfine Tratto tu vieni, tua condanna è certa.

### MORO.

Se è ver, che sino ad or tu me sottrarre Dal giudizio volevi, era speranza Che il carcer m'avvilisse, e disprezzata Vita io, simile a te, quindi vivessi. Non avrai tal trionfo.

# CROMWILL.

Avrommi quello Di veder dal tuo busto alfin l'audace Capo divelto e rotolante a terra,

Ma dirai « Non lo vinsi » e fremerai

Chi vien ?

# SCENA III.

MARGHERITA, UN UFFICIALE E DETTI-

MORO.

Tu?

MARGHERITA.

MORO

Amata figlia !

Come!

Divieto evvi del re. Non lice a Moro Conforto alcun d'amico pianto aversi. 26 TOMMASO MORO. Chi tanto ardi? Vengan divisi.

UFFICIALE.

Ferma.

Del re comando è questo.

CROMWELL.

Oh rabbia! Donde?

Credere il posso?

MARGHERITA.

Anna Bolena, o padre, Intercede per noi : ch'io l'adorata Tua fronte rivedessi, ella m'ottenne.

Il Signor la pietosa Anna rimerti, E la ritragga dalla via di colpa E di sventura, in che mal cauta mosse.

Breve fia vostra gioja! (Per partire.)

MARGHERITA.

Odi, Cromwello,
Deh, furibondo non partir! Fra i nostri
Nemici più non ti schierar; l'antiche
Dissensioni tue col padre mio
Generoso dimentica. Abbastanza
Egli pati. Sia gloria tua le mire
Della regina secondar; con essa
Contriburi del padre mio allo scampo.

CROMWELL.

Lasciami, o donna! Lasciami! Qual sia,
Perfidi, ancora il poter mio vedrete!

(Parte, l' Ufficiale pure si ritira.)

## ATTO SECONDO.

## SCENA IV.

### MORO, MARGHERITA.

### MARGHERITA.

Scellerato! — O buon-padre, ah tu con novi Dispregi forse lo irritasti! II mio Dubbio tu affermi. Ah soffri ch'io ten volga Amorevol rampogna! E come mai Umil tu sempre con ogn'altro! .....

### MORO.

Esser eon tutti bramerei; ma forza
Maggior di me m' imbaldanzisce in faccia
A' manifesti ipocriti; un dovere
Sembrami allor dell' innocente oppresso
Non piegar fa cervice innanzi a loro,
Lor fiducia atterrar col vilipendio.
Reliquia forse di superbia è questa:
Me la perdoni il Ciel. Ma il Ciel discerne
Ch'io que' medesimi ipocriti; que' bassi
D' Artigo adulatori, a cui rinfaccio
I lor delitti, nel mio cor compiango,
E prego il Ciel che ridivengan giusti.

## MARGHERITA.

Amato genitor, fatto di tante Virtudi specchio agli uomini ti sei; Quest' una non di manchi: i sensi tuoi

### TOMMASO MORO.

Piu sovente dissimula a coloro Che nocer vonno ed han fatal possanza.

28

I sensi miei dissimulai finora Più che non credi, o figlia. Interrogato Fui da più d'uno scrutatore astuto Sulla supremazia ch' entro il britanno Regno pretende nella Chiesa Arrigo; Interrogato fui sovra il divorzio, Sovra leggi di sangue e di rapina. Spesso risposi con ambagi; spesso Parte velai de' miei pensieri, e indugio A più rifletter dimandai. Prudenza Quell' infinger pareami e senza colpa, E speme di salute indi io traea. Or Dio mi pone in cor di quelle ambagi Disdegno irresistibile : e pavento Causa non sien di scandalo; ed anelo Più apertamente che nol feci mai Confessar tutto il sentir mio. MARGHERITA

Che parli?

Misera me! No padre. I tuoi nemici Altro appunto nou braman, fuorche trarti A tai palesi detti onde la legge Oltraggiata si dica, e su te possa Suoi fulmini lanciar.

MORO.

Ciò che s'aspetti A me dire o tacer, lascia che Dio A me l'ispiri, o figlia Or di tua madre Deh mi favella e de' fratelli tuoi E delle suore tue. Perchè venuti Tutti all'amplesso mio teco non sono?

### MARGHERITA.

Egra dal duol sempre è la madre "e spesso II senno le si turba , e miserande A te yolge parole, e ti scongiura Di non volerla uccider, di serbarti Per lei, pe' figli tuoi. Piangonle intorno Le minori mie suore e i pargoletti; E tutti il Ciel pel carcerato padre Stancan di preci notte e di. Famiglia Più degna di pietà mai non fu vista!

Oh figli mici!

### MARGHERITA

Di lagrime il tuo ciglios S' empie, o misero padre. Ah sil le versa Su tanti straziati ed innocenti Cuori che t'aman! che di te han bisogno! Che senza te viver non ponno! In tuo Arbitrio stassi il consolar lor duolo, Il dissipar quel nembo di sventura Che sparentosamente or li ravvolge. Placa l'ira del re. Modo ritrova, Di non negargli i giuramenti imposti.

E se tal modo non vi fosse, o figlia,

### TOMMASO MORO.

Tranne di coscienza sofforando Le più solenni grida? — Impallidisci?

### MARGHERITA.

Se irremovibil sei, noi sciagurati!
Perderti dovrem dunque? A ciò non posso, A ciò non posso rassegnarmi, o padre!
Pietà de' figli tuoi! Pietà del santo
Vescovo amico tuo, che poco lunge,
Qui in orribile carcere, prostrato
La morte aspetta a cui ria legge il danna,
E'che salvar tu solo puoi! Concesso
Di vederti mi fu, perchè una volta
A più docili sensi io ti radduca.
Guai se ad Arrigo io ritornassi e fermo
Te nel rifuto dirgli anco dovessi!
Consentimi che a lui rechi parola.....

MORO.

D'ossequio, sì, d'amor.....

MARGHERITA.

D' obbedienza ...

MORO.

In ciò soltanto che conforme io stimi 
A verità, a religion!

MARGHERITA.

Consenti.....

MORO.

Voce dunque autorevole di padre , Dal lacerato cor, sulla mia figlia Alzar dovro? cessa, m'intendi? cessa Di tentarmi a villa. Si basso ufficio Alla figlia di Moro non s' aspetta. Ignori tu, crudel, che i troppo cari Accenti tuoi, tue lacrime, il dolente Quadro di mia famiglia sconsolata, L'orrenda idea d'una mannaja appesa Sulla cervice del miglior mio amico, Son tormento maggior delle mie forze? Margherita.

Padre!

MORO.

Non proseguir. Tergiamo entrambi Pianto di noi non degno. Al re ritorna Con raffermato onesto ardir. Ti mostra Figlia di Moro. Digli ch'io nemico Mai non gli fui, che nol sarò giammai, Ma che obbedirgli dove egli comanda • Di mover guerra a' miei paterni altari, D'abborrir molti egregi amici, e plauso Alzar su lor esigli e su lor morti.....

(Elevando risolutamente la voce.)

Non posso!

MARGHERITA Oh voce!

MOR

È inappellabil! — Figlia.....
Ahi, tronco dall' angoscia è il tuo respiro!
Scuotiti; ascolta..... Oh versa pur, qui versa

Su questo sen tue lagrime dirotte!

# TOMMASO MORO.

Con amor le raccolgo e teco piango. Ma mentre sacro duol effonde il core, Salda la mente, intrepida rimanga!

Oh Ciel! qui muove alcun. Già da te forse Separarmi vorran.

# SCENA V.

L'UFFIZIALE E DETTI.

L'UFFIZIALE.
Vien la regina.

# SCENA VI.

ANNA, GUARDIE, E DETTI

MARGHERITA

Anna!

32

MORO.

Come! tu al carcere di Moro!

Scendervi io stessa apportatrice volli-Di fausto annunzio. Indussi il re udienza Oggi a ridarti.

MORO.

Oh sì gran tempo indarno • Da me invocata sorte! io rivedrollo! • Egli m'udrà! Non più creduta speme Improvvisa m'inonda. Ei m'abborriya, Perche gli astuti cortigiani a lui Mi nascondean. Sovra il fedel suo servo, Sovra colui, ch'ei già nomava amico Riponendo lo sguardo, ah no! abborrirlo Più non potrà! — Magnanima ! in eterno Memor sarò del beneficio tuo.

INNA.

Venni io medesma; ch'ansia troppo io m'era Di consigliarti ponderato senno. Guai se in questa udienza il re tu offendi!. Saria l'estrema!

MARGHERITA.

A noi soccorra il Cielo!

Qual pur d'Arrigo opinione od opra Ti sembrasse dannevole, a biasmarla Non affrettarti, o Moro. Il tempo darti Potrà maggior viltoria. Io molto spero Da tua virtù, dall'amistà che Arrigo Ancor nutre per te. Sento, che dono Alto a lui fo, alla patria mia, se ottengo Che i degne vostri spirti ricongiunti Al comun ben s'accordino una volta.

MORO. edica!

Dio tue speranze benedica!

Andiamo.

FINE DELL'ATTO SECONDO.

# ATTO TERZO.

REGGIA.

## SCENA PRIMA

# ARRIGO.

RIVEDRALO degg' io? — Questo colloquio Bramo e pavento. Duo diversi spirti Oggi invadermi sembrano: un, gridando Che ad ogni costo io l'amistà racquisti Di quel degno mortal; ch'io sovra tutti Gli emoli suoi maligni oggi il rialzi: L'altro biasmando con ischerno questa Tentazion, questa fiacchezza, e rabbia In me destando contro Moro, e contro Me, che vilmente l'amo ancora, e ®anto Che a sua virtu superba o farmi deggio Misero schiavo..... o estinguerlo! — E potrei Al partito d'estinguerlo appigliarmi? Macchia non fora eterna al regno mio? Pure..... o domarlo, o estinguerlo! ho deciso.

## SCENA II.

### CROMWELL E DETTO.

# CROMWELL.

Signor....

ARRIGO.

Cromwell, qual frettolosa cura
Te sì agitato a me sospinge?

A vostra Maestà favellar, Crànmer e il duca Di Norfolk Bramerian.

ARRIGO.

CROMWELL.

Signore,

Udirli, deh, vi piaccia.... Alme non havvi, Che più di vero zelo ardan per voi.

ARRÌGO.

So il loro intento. Già da me poc' anzi Li congedai. Son grato àl loro zelo, Ma il lor perenne insistere 'n' è grave, Perch' io Moro non veggia. Il temon tanto? cnoïwell.

L'intera corte, o sir, teme l'audacia Del campion de Cattolici. Ei, già tempo, Sul vostro regio core ebbe gran possa. E perche appunto conosciam l' augusta Indol vostra benigna, e la scaltrezza Di quel fautor di frodi e di rivolte, Forz' è che inorriditi immaginiamo Non impossibil la maggior di quante Abbia Inghilterra a paventar sciagure: Che al grande Arrigo il fascino s' appigli Del troppo amato seduttor; che al grande Arrigo indi la gloria oggi s' oscuri; Che al grande Arrigo indi la gloria oggi s' oscuri; Che al grande Arrigo s' apra oggi un abisso Impreveduto, ove la sua grandezza Precipiti e si perda, e stupefatti La cerchino i futuri, e dubitando Dicano: « Ei forse non fu grande mai! »

Temerario!

CROMWELL.

Di sudditi fedeli
Debit' e, d' un monarca affrontar l' ira,
Per impedire il danno suo. Gagliarda
Nella Chiesa britannica operaste
Riforma salutar, ma funestata
Da orreudo sangue. Se con ferma destra
La mantenete, se compirla osate,
Le stragi che costò s' oblieranno,
E lode avrete d'assennato e pio :
Se nell' impresa vacillasse 'Arrigo,
Se, dando retta a perfidi consigli,
L' opera sua infiacchisse od annullasse,
Inclito frutto alcun di questo regno

# ATTO TERZO.

Non resterebbe, e resterebbe fama Obbrobriosa degli eccidii suoi.

ARRIGO.

Resterà fama che vigor bastante Arrigo avea, da non voler la mente Altrui seguir, ma sì la propria. Intendi? Esci.

CROMWELL.

Deh, sir, pensate.....

ARRIGO. Esci!

# SCENA III.

ANNA E DETTI.

ANNA.

L' ingresso

Perchè a Tommaso Moro anco s' indugia? Consenti, o sir, ch' addotto alfin qui venga.

ARRIGO.

Cromwell, qui Moro traggi. CROMWELL.

> (Ah son perduto!) (Parte.)

# SCENA IV.

## ANNA ED ARRIGO.

### ARRIGO.

Anna, d'amore e d'indulgenza io prova Alta ti do. Ma forza è ch' io t'imponga Di serbar meglio d'or innanzi il tuo Di regina decor.

# ANNA.

# Crucciato parli?

Forz' è che ad Anna, bench' io l'ami, or dica, Ch'ella non mai préuma esser motrice Al regnar mio. Se vede', Moro assento, Non perciò lodo tue soverchie cure A favor del ribelle; e se ribelle Mostrerammisi anoror...

# ANNA.

Io....

Tu nol salvi!

(L'amo, e terror sovente egli mi desta!) Ecco lo sventurato.

### ARRIGO.

Oh come un anno

Di trista prigionia sovra quel volto Lasciato ha impronte di dolor!

## SCENA V.

### MORO, CROMWELL E DETTI.

MORO.

Signore.....

ARRIGO.

Moro.... aspettai gran tempo io che parola Di scusa e pentimento a me mandassi.

MORO

ARRIGO.

Di scusa e pentimento avrei parola A voi mandata, o sir, se coscienza Di fallo alcun mi rimordesse.

Or cangia

Finalmente linguaggio. Odi. Rammenta La reverenza che alla tua dottrina Piacquemi professar; gli onori, ond'io La segnalai; l'affetto che verace Per te nutrii. Rammenta i di che insieme Della Chiesa britannica gli abusi Deploravam; che a migliorarla entrambi Volgevamo il pensier. Questa riforma Ardito assunsi, e tu m'abbandonasti.

MORO.

Sire, io seguito avriavi in tanta impresa, Se zelator fanatici e bugiardia. Colà sospinta non l'avesser, dove Scisma divenne e spogliamento e strage. Riforma vera, innocua, e non contraria. A' cattolici dogmi io desiava!
A' cattolici dogmi io desiava!
A superstizioni! insegnamento
Di salda sapienza! — A tal riforma,
E non ad altra, ad aderir son pronto.

D'uom veggente qual sei , d'uomo che lung Esperienza ammaestrò, non degna È la rampogna. I grandi scotimenti, Mossi uno stato a migliorar, non ponno Da parziali danni ir mai disgiunti. Meravigliarne al volgo lascia ; al volgo Impaurirne, e l'avvenir tu mira. 'D' Arrigo ottavo al tempestoso regno Succederà felice calma; ed opra Di tal regno sarà. Dal roman giogo Liberata Inghilterra, il suo robusto Alto intelletto spiegherà con nova Sorprendente possanza, e lume all' altre Nazioni farassi, e gloriosi Secoli avrà di senno e di fortezza. Tal nobile successo io mi proposi.

E successo dovea nobil proporsi Arrigo ottavo. Ma fallito ha il modo. Tanto in questa feconda isola è spirto Di gagliardia e di dibertà e di senno, Che di discordie scellerate ad onta, E di leggi tiranniche e d'eccidii, Rialzera forse tra breve, io spero, L'alterissima testa. Ahi' ma con sua Prosperità misti verranno indegni Amári frutti del presente tempo. Vita lo scisma, e collo scisma avranno Civili odii, e calunnie, e smembramenti Infiniti di culto, e prolungata Disuguaglianza de' più sacri dritti, E, chi sa, da tai germi, un di, rovina!

ARRIGO.

Pusillanimi accorre uomo di stato Non dee temenze.

móro.

Escludere non dee

Rilevanti temenze e ragionate. Che s'elementi io veggo alla futura D'Inghilterra grandezza, e presagirla Possiam fin d'or, non però veggo come Sien fra questi elementi ingiuste leggi, Rie persecuzioni, e novo culto Predicato col ferro.

ARRIG

Audace molto

Sempre favelli.

MORO.

Schietto ognor favella
Al prence suo chi l'ama; e cangiar mai
Per terrore di carcere o di morte

# TOMMASO MORO.

Non potrei di linguaggio anzi ad Arrigo.
Menzognere lusinghe e sventurate
Passioni v acciecimo. Riforma
Non è questa che oprate; ell'è implacata
Guerra a color che contraddirvi osaro,
Quando a voi disgrado dell'infelice
Caterina l'amor; quando l'amore
D'Anna (ahi ben più infelice dell'espulsa!)
Troppo del vostro core ebbe trionfo.

Non proseguir. Così rimerti, ingrato, D'Anna gli uffici generosi?

MORO.
Onore

Alla pietà di questa donna! onorei All'amistà che conservar degnossi A mia mesta famiglia! onore al suo Di concordia desio! ma i pregi molti Di quell'alma gentil non mi trarranno Neppur seco ad infinger mi.

Ahimè! vana

Stata non sia mia intenzion di pace Fra il re, mio sir, e un suddito che tante Virtù Illustraro. Questa pace è il voto Di si buon re, d'ogni Britanno e il mio. Deb., Moro, il voto tuo pur non sarebbe?

Si, magnanima, si. Mio voto ardente

È servire il mio re, la patria mia;
Ma tal servigio verità richiede,
E verità parlò il mio labbro ognora,
Ed or riparla verità. — Se dopo
Questo imprecato regno, un di Inghilterra
Correggera gl' iniqui impulsi, e sete
Avrà di tolleranza e di giustizia,
Vostra la lade non saranne, o Arrigo.
Seritto con note orribili di sangue
Fia dalla storia il nome di colui
Che il novo culto sotto pene impose
Di ferri e di patiboli.

RRIGO.

A me ardisci

Vitupero vibrar?

Moro: No, ma nunciando

Vitupero infallibil nella storia
Ad ogni re che sia crudel, e oltraggio
Rechi alle coscienze, io vi rammento
Che per voi sta, la pagina abborrita
Del biasmo eterno cancellar...."

ARRIGO.

Curvando

Forse mia regia fronte anzi superbo Anacoreta! intendo. Anzi impostore Che impoverire il popolo m' intimi Per espiar mie colpe!

Ad impostori

### TOMMASO MORO.

Siccom' io non mi curvo, e son Cristiano, E Cattolico son, così a ministri Degni di Dio curvarvi sol dovreste. E, vostre colpe ad espiar, costoro Non v'imporrian se non virtù. Lasciamo, Lasciamo, o re, l'ignobil consueto Travestimento delle cose ai soli Abbietti ingegni proprio. Essi, giurando Oggi per Inghilterra odio e dileggio A' perseveranti nel paterno culto, Doppiano, in lor malediche pitture, Gl' infamanti colori, e ciò ch' è luce Negar osano affatto o copron d' ombra. Non noi così, non noi così, o signore! Da' volgari giudizii independente . Esser dee quel de' forti e saggi spirti.

ARRIGO.

La britamica Chiesa.....

44

MORO.

Avea ministri

Non degni assat ; degnissimi n' avea.

Turbe ell' avea d' ipocriti, ed avea

Cultori sincerissimi d' Iddio.

Questa Chiesa purgare, illuminarla ,

Non di sangue copargerela si debbe.

ARRIGO.

Agevol cosa a desiarsi, e scabra ^Ad eseguir. Del giovenil tuo libro Dell' *Utopia* ti mostrerai tu dunque

· Sempre l' autor ? Grigia hai la chioma, Hai dagli alti gradini del mio trono Dell' inquieta umanità gl' insani Moti complicatissimi; e ancor sogni Poter que' moti regolarsi ognora Dal voler di chi regna? Eh via, concedi Ch' arduo social bene oprare in guisa Non violenta mal si può: L' oprai Questo ben periglioso; ed hammi cure Molte costato, e molti errori forse, E molta ne' miei sudditi maligna Ingratitudin. Ma l' oprai! Volgari . Ragionamenti m' abbagliaron forse, Ma non volgare è il mio coraggio, e tema D' esser vil nella storia in me non cape. MOBO.

Wil, no, non vi dirà, ma....

Ti consiglio Di far senno, e pensar, che qui mutarsi Non già il tuo re; tu il dei. Volli rispetto Del tuo ingegno portare alla grandezza, A' tuoi lunghi servigi, alla tua fama, Pace tra noi possibil desiando. Oggi a me stesso, al mio regal decoro Debitor son d' esigerla, o por fine Con esemplar castigo alla tua audacia. Vuoi tu?....

ARRIGO.

MORO

Ingannarvi, o sir? Nol vorrei mai.

### TOMMASO MORO.

Ingannar me medesimo, e innocenti Fingermi l' opre d' un regno di sangue? S' anco il volessi, non potrei.

46

ABRIGO.

Tu pensi In tua arroganza, che il tuo merto basti Dalla scure a salvarti. Erri.

ANNA.

Con ira
Questo colloquio non si sciolga. Il Cielo
Da tal colloquio fa dipender oggi
D' Inghilterra la sorte.

ABRIGO.

I giuramenti Che presta ogni Britanno, e Moro presti.

Fede al mio re giurai; fede gli tenni.

Obbedienza del tuo re alle leggi!

Quando a giustizia, a Dio non son contrarie.

A Dio contrarie leggi io non impongo.

MORO.

La libertà del credere è vietata Con catene e supplizi.: ella sia resa, E più contrarie a-Dio non saran leggi.

### ATTO TERZO

ARRIGO.

La libertà che invochi era a mio danno, A danno della patria astutamente Da bugiardi cattolici adoprata.

MORO.

Adoprata da' retti era a dar gloria Alla patria ed al ver : io la riclamo In nome d' ogni retto.

ARRIGO.

O Moro ceda, E riasceso a' primi gradi il voglio Della mia corte, o tremi. Il suo rifiuto Di sancir mio divorzio e la riforma A lui non sol morte sarà, ma a tutti Suoi colpevoli amici.

MORO.

Il 50, dannato
Già di Rocester è il pastor¦ ripiene
Ahi d' innocenti vittime son tute
Del'regno le prigioni!..... Inorridisco,
Ma quei capi carissimi non posso
Dalla scure sottrarre, al patto infame
D' flostasia.

RRIGO

Morran!

MORO.

Colà dove di forti odio non giunge

ARRIGO.

Più in là che a re non lice, io la mia grazia Ver te recai, superbo. Ora è tua colpa, Se il nodo, ch' io scior non volca, è spezzato.

Deh! ferma, sire!

ARRIGO.

In career ricondotto
Venga costui; si convochi il giudizio
Per condannarlo, e lui preceda intanto
Alla mannaja il vescovo suo amico. (Parte.)

# SČENA VI.

### MORO, ANNA, CROMWELL.

ANNA.

Commosso sei. T' arrendi; ancor è tempo. Il re ancor placherò.

Commosso io sono

Di pietà per gli amici.... e pe' miei figli.... E per la patria.... e per te stessa, a cui, . Se il truce re non fuggi, orrenda fine Sovrastar veggo.....

Anna.

Arrenditi.

MORO.

A niun prezzo

Uomo ad infamia indur giammai non dessi.

ANNA.

Non perirà si nobil petto : udrammi Arrigo ancor. (Parte.)

# SCENA VII.

## MORO, CROMWELL.

# CROMWELL.

Malgrado tuoʻ, turbato Ti veggioʻ, oʻ Moro. Se pentito fossi..... Niun più di me d'Arrigo volge il core; Giovar ti posso. — Disprezzanti sguardi Sovra me scagliʻ, e non rispondi? — Olà.

(Vengono guardie, Cromwell accenna loro di ricondurre il prigioniero. Questi le següe e Cromwell parte da altro lato fremendo.)

FINE DELL'ATTO TERZO.

# ATTO QUARTO.

SALA DEL GIUDIZIO.

# SCENA PRIMA.

CROMWELL, MOLTI GIUDICI E FRA ESSI ALFREDO.
TESTIMONII.

PRIMO GIUDICE.

· (Sottovoce ad altro.)
Perchè secretamente il rio Cromwello
Va a questo ed a quel giudice or parlando?

secondo guidice.
Taci. Agl'intimi suoi l'orribil cenno

Comunica del re.
PRIMO GIUDICE.

Qual?

SECONDO GIUDICE.

• Che di morte Sia reo Tommaso Moro, e si condanni.

ALFREDO.

(Sottovoce a Cromwell.) Ma di Tommaso Moro amico io fui

-----

Ne'suoi giorni felici, e gl'incolpati Sensi di lui conosco.....

CROMWELL.

(Sottovoce ad Alfredo.) I numerosi Figli tuòi ti ricorda. Il favor regio Per te perdendo, i figli avvolgeresti Nella sventura.

(S' allontana da quello, e dice ad alta voce.)

— Ancor non viene il reo?

ALFREDO.

Sai che lo sventurato, da'cancelli Del carcer suo, condurre a morte vide Il vescovo a lui caro. E l'un seduto Sovra il plaustro feral, l'altro alle negre Sbarre aggrappato, affettuosa e maschia D'addio parola s'alternar. Ma quando Si mosse il plaustro e scompari, ed i feri. Tocchi dell' agonia risonò il bronzo,. Dalle abbrancate sbarre ambe le mani Del rinchiuso si sciolsero, ed a terra Svenuto cadde.

# CROMWELL.

A sua prigion io scesi,
Or pochi instanti, e rinvenir da grave
Deliquio il vidi. Ma su me le ciglia
Non si tosto affisò, surse dal letto
Con vigoroso atteggiamento, e disse
Not maligno suo orgoglio : « A gioir vieni
Di mia fralezza forse? Il corpo solo
Vedrai languir, cader vedrai lui solo. »

# SCENA II.

UN USCIERE E DETTI.

DISCIPRE.

Tommaso Moro.

I GIUDICI. Desso!

CROMWELL.

Eccolo.

ALFREDO.

( Vedendo da lontano venir Moro. ) - Il passo

Lentamente ei trascina. A quella vista Chi frenar può le lagrime? Eccol dunque Il cancellier del regno! il più possente Poc'anzi de'ministri, ed il più amato Dal monarca e dal popolo!

ALTRO GIUDICE.

(Sottovoce ad Alfredo.) Nascondi La tua commozion : Cromwell t'osserva.

Moro su me tien la pupilla. Ei freme Di veder tra' suoi giudici un de' tanti Ch' egli beneficò! - Deh potess' egli Leggermi in cor!.... Ma pe' miei figli temo.

### SCENA III.

### MORO E DETTI.

### MORO.

Appoggiato ad un bastone e pallidissimo s' avanza a lenti passi, ma con portamento altero.)

Qui dunque... in queste mura augusto seggio...
Un tempo di giustizia, ora a cotanti
Innocenti la morte è pronunciata!
E di Rochester qui al pastor, al mio
Secondo padre, a tal che suoi di tutti
A virtù consecrò, qui pronunciata
Dianzi pur fu la morte! — Tammi giocondo
Ove tuoi sacri passi, o dolce amico,
Testè ponevi tu, porre i miei passi.
Vederti parmi qui la nobil fronte
Alzare innanzi a' giudici, e i lor vili
Spirti confonder colla tua costanza.

### CROMWELL.

Qual tel figuri or tu, sì tracotante L'amico tuo già più non è. Disprezzo Ostentò alquanto, ma.....

# MORO,

- Quel tuo sorriso

Che significheria? Parla.

CROMWELL.

Il canuto

Ipocrita fe' senno. •

Oh Ciel!

Oh Ciel! che intendi?

Giunto presso al supplizio, a quell'aspetto Non resistè. Balbettò scuse, i detti Andò temprando, lagrimò, pentissi Di sna superbia, e confessò che santa Della Chiesa britannica ei dovea La riforma appellar. Raccomandossi Del re nostro signore alla clemenza, Ed a clemenza il re per lui si mosse.

MORO.

Imprudente menzogna! Io veggo tutti L'uno all'altro nel volto stupefatti I giudici guardarsi.

CROMWELL.

Attestan tutti

Il mio asserire.

ALFREDO.

( Sottovoce. ) E soffrirem?.....

Non vedi

Che volute da Arrigo arti son queste?

ALFREDO

Io .....

( Id. )

IL SUDDETTO GIUDICE.
Reprimi il tuo sdegno, o sei perduto.

Possibile non è. L'amico mio Tu calunnii, Cromwello.

CROMWELL.

Oblii qual loco

Venerando sia questo.

MORO.

Il labbro mai
De' giudicanti non mentiavi un giorno;
E se mentito alcun v'avesse, a lui
Punitrice tremenda era la legge.
Ma più non son que tempi. Ognun qui veggio
Dell' udita calunnia vergognarsi,
E niuno alzar la voce osa a smentirla.
E pure, in questo compro Parlamento
Di cui Britannia arrossirà in futuro,
Siede più d'un, che a' giorni miei godea
D'integerrimo fama. Ahi, la paura
Cotanto dunque su mortali guote?

Scampato dal patibolo, il pentito Vegliardo supplicò, ch'a te il suo esempio Recato fosse, onde te pure alfine Induca a obbedienza.

MORO.

Obbedienza! Quale? Tradire Iddio? Negar la voce Ch' ei mi parla nel cor? No, da quel giusto Si reo consiglio a me non dassi. E s' anco A' suoi lungh' anni di virtù inconcussa Contraddetto avess' ei, certo non conscio Egli era allor di sue parole; affanno Di morte il dissennava. Ah, ch'io lo vegga S'è ver ch' ei vive!

### CROMWELL.

Per distorlo quindi Dal pentimento suo? No; lo vedrai, Se pria l'esempio ch'ei ti diede imiti. Rispondi.

> Moro. Già risposi.

> > CROMWELL.

Empio! condanni
De'sudditi nel core obbedienza?
Qual maggior prova il Parlamento adunque
Aver può di tue trame?

MORO.

A' detti mier Malvagio senso dia chi vuol. Protesto Che trame non ordii.

CROMWELL.

Comparve audace
Per le valli di Kent una fanciulla.
A false arti profetiche educata,
Tumulti predicando; e da te mossa
Si confesso alla scellerata impresa.

MORO.

Io la vergin di Kent reputai santa, Tal la reputo ancor; nè creder posso Autrice lei di si esecranda accusa. Costanza nella fede e non tumulti Predicava la pia.

### CROMWELL.

Fu il delitto e l'iniqua al rogo trasse.
Tue inverceonde lodi alla dannata
Te manifestan complice. Abbondanti
Testimonianze inoltre harvi di rei
Venduti al Vaticano ed a straniere
Cattoliche potenze, macchinanti
D'Arrigo o'tavo e d'Inghilterra il danno;
I quai, scoverti e da tormenti astretti,
Tutti deposer, Moro esser colui
Ch'idolo s'eran fatto, e li affidava.

E s'anco ciò attestato infra i tormenti Taluno avesse, o molti, idolo farsi Me non potean, malgrado mio? Sognarmi, Perchè non volli apostatar, ribelle? Protesto ch'io nol fui giammai! protesto Che senza ribellar, reputo dritto Il dissentir da scandali! da scismi! Da persecuzioni abbominande!

MORO

Il divorzio del re, suo novo imene

Scandalo nomi?

MORO.

In dubbio star potrei Sovra questi atti; e non è colpa un dubbio.

CROMWELL.

Supremazia nella britanna Chiesa Tu neghi al re?

Dell' ardua questione Giudice farsi ad altri spetta. Îgnoro Qual senso a tal supremazia dai mille Nuovi dottori discordanti è dato. Se innocente, l'accolgo, e se contrario All'antica credenza, io lo rigetto.

CROMWELL. Risposte ambigue porgi.

MORO.

Apertamente .

Cattolico mi vanto ed inimico Di tirannia. Più oltre dichiararmi Qui dover non m'impon.

> CROMWELL. Tirannia nomi

La potestà del tuo signor.

MORO. La vera

Sua potestà non mai.

CROMWELL.

Degni d'ossequio

Solo i papisti per te sono.

MORO. CROMWELL.

I giusti.

Del Parlamento i membri ed il monarca Reprobi estimi.

MORO.

Tolga il Ciel. Li estimo Tutti a virtude e tutti a Dio chiamati, Ma al par di me fallibili, ma'iniqui Se a coscienza mentono.

CROMWELL.

I tuoi sensi Del re e del Parlamento a vitupero Meglio spiegasti in altro tempo.

Quando?

CROMWELL.

Volgono pochi giorni, a te movea Riccardo Rich - or qui presente - e seco Questi altri testimonii. Essi l'incarco Avean dal re, per tuo maggior castigo, Di ritorre al tuo carcere il conforto De'libri e delle carte. E con furore Proruppe allora il tuo imprecar. - Riccardo, Conferma tu il mio dir.

MORO.

# UN TESTIMONIO.

Tommaso Moro Io compiangea; volev' indurlo a osseguio Verso il clemente nostro re. S'accese

D'altissim' ira, ed empii il Parlamento E il re appellava; empii così, diss'egli, Che omai gridano a Dio: « Tu non sei Dio! »

MORO.

Alterate da te son mie parole. Io sol dicea, che se gridare a Dio Osasser « Non sei Dio! » la lor sentenza Atta non fora a struggere l'eterno!

IL SUDDETTO TESTIMONIO. Giuro che il Parlamento ed il monarca Empii chiamò, com'io vi dissi.

CROMWELL.

Gli altri

Testimonii pur giurino.

60

ALTRO TESTIMONIO.

Signore.....
Attestare io vorrei..... ma giuramento
Prestar non posso.....

CROMWELL.

Come? E voi?....
(Agli altri.)

TERZO TESTIMONIO.

Le carte

Ritiravamo al prigioniero e i libri , Nè quai ben fosser gli sdegnati accenti Dell'infelice ascoltavamo.

QUARTO TESTIMONIO.

Io giuro

Come Riccardo.

#### ATTO QUARTO.

(Oh scellerato!)

MORO.

Io giuro

Che se l'accusa di costoro è vera, Se alterate non fur dal vil Riccardo Le mie parole, io mai veder la faccia Non vo'd'Iddio! — Si orribil giuramento Potuto uscir saria delle mie labbra, Nè ad acquistar pur l'universo intero?

CROMWELL.

I non ribelli intendimenti tuoi Or prova adunque. Provali, in Arrigo Riconoscendo.....

MORO.

I suoi diritti tutti A fedeltà ed ossequio , ove non lesa Religion da crude leggi venga.

CROMWELL.

Il giuramento che ti chieggo, pensa Quanti altri già prestar. Bada: solenne A te, in nome del re, risposta estrema Or qui dimando. Il presterai?

MORO.

Nol presto!

CROMWELL.

(S' alza.) Giudici, allo scrutinio or si proceda. (Tutti i giudici s' alzano.) ALFREDO.

Ferma, Cromwello. Il fulmin si sospenda Sovra quel capo intemerato.

ALFREDO.

Ardisci?

Si, dichiarare ardisco il sentir mio.
Tommaso Moro alla credenza antica
Troppo aderisce, ma il suo intento è puro.
Incolpevoli fur tutti i suoi giorni.
E s' egli è ver, ch' agl' innocenti errori
Dell'intelletto, uom dar non può castigo, —
Mortal giammai degno non fu com' esso,

MORO.

Che di tanto la legge or si rammenti.

Tu che in si tristi giorni a me pur serbi Una reliquia d'amistà (in tal loco Ove, per odio alcuni, altri per tema, Nemici mi son tutti) abbiti vive Grazie da me, o vegliardo. E nondimeno Sparmia inutile sforzo, e volgi a sforzo Piu grande ancor tuoi non corrotti spirti. Dichiara che, se indotto eri a consenso Di furibonde leggi, adularici Verso un monarca traviato, e false In lor promessa di riforma, or gli occhi Sei costretto ad aprir. Non ti sgomenti La morte sovrastante a' generosi.

## ATTO QUARTO.

CROMWELL.

Quai baldanzosi detti!

ALFREDO.

Il suo linguaggio

Nè me rimove da' principii miei, Nè voi debbe irritar. Sincero ei parla.....

Basta : con arti d'eloquenza il senno De'giudici sviar non è concesso.

Deh!

ALFREDO.

Basta: raccogliamei allo scrutinio. (Cromwell e gli altri giudici passano in altra sala.)

SCENA IV.

MORO E L'USCIERE.

MORO.

(Tra se.) La sentenza di morte è indubitata : Aspettiamla con forza. — Odi, ten prego..... Qui soli siamo..... È ver che il condannato Vescovo amico mio, vicino a morte, Siasi avvilito?.... Non temer : siam soli.

USCIERE.

Signor..... Non mi tradite..... Il vostro amico Intrepido mori.

Francisco Carro

\* Moro. Dio ti rimerti

Di questa nobil carità; più lieto
Trarrò alla tomba. — E tu, sublime spirto,
Che a me dal Ciel le care braccia stendi;
Perdona se un istante alla calunnia
Che ti colpia credetti, e mi turbai.
— Qual voce! — A questa volta una infelice
Urlando corre.

VOCE DI MARGHERITA.
Rivederlo io voglio!
Riveder voglio il genitore!

### SCENA V.

MARGHERITA, invano trattenuta da una Guardia, E DETTI.

MORO.

Oh figlia! Al sen del padre suo la derelitta

Sia lasciata un momento.

MARGHERITA.

Io m'inoltrai Non veduta negli atrii, e per secreta Scala salii. Felice me! Guidata

M' ha il Cielo in queste sale : io ti ritrovo.

Dove in mal punto, dove mai ti tragge Il filiale amor? Questo funesto Loco non sai qual sia. Vanne.

MARGHERITA.

La stanza

È del giudizio, il so. Perchè seduti Qui i giudici non veggo? Io tai portava Qui disperate lagrime e tai preghi Da intenerir qual siasi petto.

MORO.

Oh figlia!

Me le lagrime tue miseramente Inteneriscon ; sordo ogn' altro fora A' tuoi singhiozzi. Vanne.

MARGHERITA. .

Avvincolata
Cosi vo stare al padre mio che niuno
A me il possa involar. Se tu sapessi
Quanto affannato ho per trovardi! Ingresso
Nuovamente aver prima entro la reggia
Cercai; m' intese la regina; a' piedi
Della pietosa mi gettai. Si mosse
Al dolor mio; ma più vedermi Arrigo
Non consenti. Respinta to dalla reggia,
Fuori di senno per le vie vagai,
Ed a questo palagio i passi volsi,
E le guardie delusi, e tece io sono!
E se t' uccidon, morir voglio io teco!

MORO.

Oh troppo amante figlia! Oh tu colei Che fra miei cari io più d' ogn' altro amava! Tu, discepola mia! tu, che a virili Alti sensi cresciuta, eri il mio orgoglio. Non farti oggi, ten prego, al padre tuo Cagion di debolezza. Amami e sia, Del tuo gentile amor prova gagliarda Il rassegnarti dignitosa a quanto Fia di me decretato; il conservarti Per gli altri figli miei; per l' infelice Madrigna tua.....

MARGHERITA. Chi vien?

Gran Dio! Son dessi

I miei giudici!

# SCENA VI.

CROMWELL, gli altri Grupici E Detri.

CROMWELL.

Come! in braccio al reo
La figlia sua? Sien separati a forza!

(Vien separata dal padre.)
Oh padre!

MÓRO.

Amata figlia! abbi costanza, Siccome averla insino al fine io spero.

### SCENA VII.

#### I PRECEDENTI ECCETTUATA MARGHERITA.

## ALFREDO.

Oh spaventoso giorno!

MQRO.

A che mi guarda Mutolo, interrorito ognun di voi?

## ALFREDO.

Io..... questa carta..... no..... legger non posso!

(Strappa di mano la carta ad Alfredo, e legge con voce ferma.)

« Tommaso Moro è condannato a morte! » моло.

Siccome il divo Paolo, un di, fu visto Con empia gioja assistere al supplizio Del primo martire, e son ambo in Cielo; Così possan miei giudici aver meco Parte una volta nel perdon d' Iddio!

(S' avvia per partire.)

## SCENA VIII.

ARRIGO, ANNA, UN' UFFICIALE E DETTI.

UFFICIALE.

Il re.

ARRIGO.

Signor.....

Ebben?

CROMWELL.

Dannato è a morte.

Moro!.... A che pronto sei? Parla.

ARRIGO. conto se moro.

A morire!

(Parte, ed altri l'accompagnano.)

# SCENA IX.

ARRIGO, ANNA, CROMWELL, ALFREDO, L'UFFICIALE.

#### ARRIGO.

Orgoglioso!..... imperterrito!....; sublime! Io che l' uccido, fremo ed egli è in pace! Ah, null' uom tanto amo ed esecro!

### ANNA.

A' tuoi

Sensi generosissimi abbandona L' imposto fren : malgrado suo quel grande Salva.

#### ARRIGO.

Grande egli è troppo. Essermi amico Dovea: non volle. Ch' egli muoja è forza! (Parte.)

ANNA.

(Seguendolo.)
Ah no! Sposo!....

ALFREDO.

Mio re!..... Ferma..... Egli fugge.

# SCENA X.

# ALFREDO.

Oh che feei! — Oh rimorso! — All' assassinio Si debolmente resistei? — Niun frutto, È ver, mia resistenza avuto avrebbe; — Eppur voce segreta a me rinfaccia Abbominevol codardia. Ammendarla Voglio. Ad Arrigo corrasi. Destiamo In lui rimorso tal, che il mio pareggi.

FINE DELL' ATTO QUARTO.

# ATTO QUINTO.

PI 42.2.4.

# SCENA PRIMA.

PARECCHI CITTADINI.

PRIMO CITTADINO.

DETTO vien ch' un de' giudici pentito Andò a' piedi del re. - « Sire, gli disse, « Moro è innocente. »

> SECONDO CITTADINO. E il re?

PRIMO CITTADINO.

Da se con ira

Il pentito cacciò.

SECONDO CITTADINO.

La perfid' Anna Così cangiò del buon Arrigo i sensi; A stragi sempre ella il sospinge. PRIMO CITTADINO.

A torto

Odio su lei si scaglia universale, Per iscusare il re. Causa innocente De' delitti d' Arrigo è la infelice. Chi dappresso la vede assevrar puote Ch' ella molto con lagrime, ed invano, A pro di Moro adoperossi.

SECONDO CITTADINO.

Il Cielo

Deciderà dove maggior sia colpa. Ma intanto Moro oggi perisce!

PRIMO CITTADINO.

Della patria! Colui che dopo i sommi
Di corte onori, a sua privata vita
Povero ritorno! Colui che l' oro
Altrui non guardo mai nè il nascimento,
Giustizia amministrando! Il sol che ardito
Parlasse il vero al popolo ed a' grandi!

SECONDO CITTADINO.

Ah! la Inghilterra che una volta io vidi Non è più questa! Non dirò d'Arrigo: Egli è nostro signo: dobbiam suoi falli Con ossequio compiangere, e tacerci. Mf quel che Parlamento anco si noma Ch' altro è più in nostr' età, fuorchè vil gregge D' esscutori d' ogni rio comando, Cui se dicesse Arrigo: « Ite, l' incarco « Io vi do di carnefice » la infame Scure giocondi afferreriano tutti;

Taci, incauto. Non vedi intorno intorno

Tacı, ıncauto. Non vedi interne interne Satelliti aggirarsi?

E chi son quelli

Ch' escon delle prigioni?

PRIMO CITTADINO.

SECONDO CITTADINO.

. Alcuni a smorta

Donna sostegno fansi.

\*\*SECONDO CITTADINO.

Ohimė! la figlia

Di Moro è primogenita!

# SCENA II.

MARGHERITA, ALTRI CITTADINI, E DETTI.

# MARGHERITA.

Crudeli!
Ove mi strascinate? Al patre mo \*
Perchè svelta m' avete? Io sino al fine
Voglio vederlo I lo, dacchè vivo, i guardi
Insaziata su lui tenni sempre,
Ed abbastanza nol mirai! Raccorre
Tutte vogl' io le sue sacre parole!
Privar me figlia sua, me d' una pure
Di sue parole estreme, o scellerati,
È inaudita barbarie! Io son la prima
Delle figliuole sue, quella cui volse

Più lunghe cure! Alma non v' era al mondo Che il conoscesse siccom' io ; che tanto Lo riverisse e amasse! Ed egli amava La maggior figlia sua, come colei Che più intendealo e più bisogno avea D' esser con lui!

PRIMO CITTADINO.

Chi mai di filiale Amor con tanta tenerezza espresse I sacri sensi?

MARGHERITA.

Ah! voi con me piangete, E inesorabilmente al padre mio Mi volete involar! Qui vo fermarmi, Qui sulla via del suo fero supplizio Il vo'aspetta! V tostra pietà è codardo Ufficio ch'io disprezzo e maledico. No! altrove più non mi trarrete. Io voglio Rivederlo, o morir!

TERZO CITTADINO.

(Uno dei due che la sostengono.)

Ouando svenuta

Un istante ti vide, a noi commise Il padre tuo di ricondurti al tetto Della misera madre.

MARGHERITA.

Il duro cenno Di staccarmi da lui, no, non vi diede Il padre mio. Qual di sua figlia amata

Siasi il coraggio ei sa, qual sia l'immenso Uopo ch'ell'ha di stargli ancora a fianco. Riedere a lui, deh! mi lasciate.

### TERZO CITTADINO.

In questi Ultimi sacri istanti suoi tuo padre Ha di pace mestieri.

#### MARGHERITA.

Ultimi istanti! Ultimi dunque son? Ognuno il dice, Il dico io stessa, e pur nol credo ancora! Prodigi oprerà Iddio, tal mostruoso Avvenimento ad impedir : la morte (E per man d'un carnefice!) la morte Del più retto degli uomini! Il re l'ama; Il re ucciderlo finge; il re non vuole Se non che spaventarlo. Oh sconsigliata Finzion disumana! E così poco, O stolto rege, il padre mio conosci, Da presumer che in lui possan catene E terrori di morte? Ahimè! che parlo? E a morte da parecchi anni non veggio Trarre innocenti tuttodi? Mio padre Uccider vonno! ucciderlo!

TERZO CITTADINO.

T'acqueta.

MARGHERITA

Ch'io m'acqueti, allorquando orfana fammi L'iniquità d'un vil tiranno e vostra?

L'ingratissimo re sia maledetto Da' presenti e da' posteri! e del pari Maledetti, o pacifici codardi, Siate in eterno voi, per la cui rea Calma i giusti periscon! Me frementi A che mirate? Io sono, io son la figlia Di quel Tommaso Moro, a cui fur colpa Le sue virtù. Non gli assomiglio in tutti Gl'incliti pregi suoi, ma rea son pure D'amar la patria e d'amar Dio! son rea D'esecrare i vigliacchi e negar fede Al vantato valor d'empie riforme Santificate da rapine e sangue. Me pur, me pur date agli sgherri; io merto Col mio padre morir, io morir voglio Accanto a lui!

TERZO CITTADINO.

Quai detti! Intorno ferve Tutta la turba. Ah! inutili tumulti Non eccitiam!

# MARGHERITA.

Non paventar. Di rabbia Ferve la turba contro me, che ardisco Pusillanime dirla e innanzi a Dio Mallevadrice d'assassinio tanto! A nobil pazienza avvezzi troppo Oggi sono i Britanni. Alcuno un brando Non alzerebbe ad impedir la morte D'un innocente cittadin, che tutta A magnanimo oprar volse la vita!

D'un cittadin che alla sua patria amata Tanto lustro aggiungea! d'un cittadino Che favorito fu d'un re, e parola Adulatrice non drizzogli mai!

PRIMO CITTADINO.

Dritto favelli. Chi mortal si degno Nega salvar; non è Britanno!

SECONDO CITTADINO.

Viva

Tommaso Moro!

76

MOLTI. Viva! Egli è innocente!

TERZO CITTADINO.

Miseri noi! Che fia? Contro la plebe Or si scaglian le guardie. Almen la figlia Di Moro dal periglio or si sottragga! (Egli ed un altro conducono via Margherita.)

MARGHERITA.
( Partendo, )

All'armi! all'armi! il padre mio salvate!

## SCENA III.

Alcune GUARDIE prorompono ed il POPOLO s'acqueta. CROMWELL.

CROMWELL.

Donde movean le ribellanti grida?

PRIMO CITTADINO.

Grazia vogliam dal re.

MOLTI.

Grazia vogliamo.

CROMWELL.

Tacete, audaci. E quando mai si vide
Tanto lamento per un empio?

PRIMO CITTADINO.

Un empio

Tommaso Moro ?

SECONDO CITTADINO.

Un innocente è Moro.

CROMWELL.

Buoni Britanni, della patria amici, Sedur non vi lasciate. Un traditore Della patria fu Moro. Ei della Chiesa Non volea la riforma; ei ligi a Roma, A idolatrico culto, ad ignoranza In eterno voleane. Il sapiente Nostro monarca, del Vangel fautore E delle patrie glorie, ire impuniti Non può non dee lasciare i traditori!

È vero! è ver!

Qui di Vangel, di patria,

Parlasi ognora, e violenza regna!

CROMWELL.

Atterrate il ribelle! — E voi fedeli Cittadini, in silenzio il doloroso Spettacolo mirate. Al suo destino Il reo Tommaso Moro ecco vien tratto.

SECONDO CITTADINO.

Come serena il generoso innalza – All'usato la fronte, e amicamente Alla pietà del popolo che il mira Sorridendo risponde!

# SCENA IV.

Parecchi Soldati fanno far largo. Avanzasi MORO lentamente fra i suoi custodi.

#### MORO.

Ah! ch'io un istante Qui mi soffermi! — Ecco la via che adduce Al già felice mio tetto paterno. — Ch'io da lunge un istante ancor vagheggi Quel caro tetto; d'or innanzi il tetto Di derelitta vedova languente E di figli che padre ahi! più non hanno. Intenerirmi, no, non arrossisco: I suoi dritti ha natura.

SECONDO CITTADINO.

Oh sventurato! L'albergo ei mira de'suoi figli, e piange.

#### MORO.

Questo pianto tergiam. - Su quella casa La man di Dio riposi, e intemerati Serbi color che l'abitan, si ch'uno Non se ne perda, e li rivegga io in Cielo! Ah! la mano di Dio posi su tutta Questa nativa mia terra diletta! Protegga i buoni ond'ella abbonda, e sforzi I malvagi a temerla e riamarla! Ponga fine agli alterni odii feroci Che di religione usurpan nome, Ed a color che schietti erran, perdoni!-Andiam. - Là sorge il feral palco. Oh santo Di Rocester pastor! mia dolce guida Per si lungh'anni! tu quel palco dianzi Coraggioso ascendesti, e tu sei quegli Che, giunto in Ciel, tosto da Dio impetrasti Ch'ivi l'amico tuo ti seguitasse! VOCE LONGANE.

Un varco!

MORO.

Che sarà?

VOCE DI MARGHERITA.

Padre!

La voce

Di Margherita! Ohimè!

## SCENA V.

MARGHERITA con altri figli e figlie di Moro, E Detti.

#### MARGHERITA.

Padre i tuoi figli

L'ultima volta benedici!
(Corrono a lui e gli si inginocchiano intorno.)
I VARII FIGLI.

Oh padre!

MORO.

Oh straziante vista! Oh amati figli!

Ch' io tutti ancor vi stringa al sen! Con quanta
Dell' amor mio paterno è la possanza

Tutti, tutti del par vi benedico.

#### MARGHERITA.

Noi non pote la madre a quest'addio Ultimo accompagnar.

## MORO.

Pietoso a lei
Deh siate ajuto, o figli amati, e Dio
Daravven guiderdon. — Con dignitosa
Forza portate e povertà e dolori.
Io ven diedi l'esempio. Altra ricchezza
Lasciarvi non poss' io; ma quest' esempio
Conforto recheravvi. — Oltre misura
Non mi piangete, o lacerati cuori;

Per me pregate, io pregherò per voi. Ed insieme preghiam, io dagli eterni Luoghi e voi sulla terra, o figli miei, Per l'infelice nostro re, per tutti Quei che a voi mi rapirono. E s' alcuno Degli uccisori miei precipitato Fosse un di negli affanni, e fuggitivo Si presentasse a vostra porta.... asilo, Per amor mio, soccroso a lui porgete, Come a fratel: che a tutti ho perdonato!

SECONDO CITTADINO.
Oh magnanimo spirto!

MARGHERITA.

Oh padre mio!

SCENA VI.

ALFREDO E DETTI.

del re.....
secondo cittadino.

Olà! in nome del re.....

Viene di corte

Il vecchio Alfredo.

ALFREDO.

Olà, fermate! - O Moro,

Odi : il re a te mi manda. Io sue ginocchia Lagrimando abbracciai, Salvarti ancora

82 Egli consentirebbe. Un solo detto Pronuncia, ed annullata è la condanna. MARGHERITA e gli altri FIGLI.

Padre! pietà! TUTTO IL POPOLO.

Ti salva!

ALFREDO.

Ossequio presta

All' oprata riforma.

MORO.

È dover mio

Solennemente dichiarar morendo Che la fede paterna, abbenchè tanto Da' suoi nemici denigrata, è quella Che veritiera a' guardi miei rifulge ; È dover mio giurar ch'empie riforme Reputo quelle tutte, a cui suggello Sono calunnie, e orrende stragi, e scherno D'ogni dritto civil. Da vergognose Sfrenate passioni Arrigo ottavo È traviato. Lo compiango, e giorni Di pentimento gli auguro e di pace; Ma obbedirgli non posso.

ALFREDO.

E colla vista

Del palco innanzi a te.....

MORO.

La regia grazia, Pria di peccar contro il mio Dio, rigetto.

ALFREDO.

Oh forte!

MARGHERITA.

Amato padre, i figli tuoi

Ti piangon disperati, e d'esser figli Vieppiù si glorian di tant'uom!

CROMWELL.

La grazia

Ei rigetto: la morte sua s'adempia!

MORO.

(Ai figli.) Da valorosi separiamci. Addio

Padre!-Ahi, da me l'hanno strappato! Io manco.

-Cromwell, un detto.

CROMWELL.

Che?

Tu esulti.... Trema!

Me su quel palco seguiranno in breve La troppo sventurata Anna..... e Cromwello! (Parte fra guardie.)

SCENA VII.

I PRECEDENTI eccettuati i partiti.

CROMWELL.

Il Ciel disperda l'empio vaticinio!

Ma qual terrore ineluttabil mise Nell'alma mia!

ALFREDO.

Quell' innocente è giunto
Al fatal loco. — Egil la scala ascende. —
Oh rimorso! Ed io pur fra i giudicanti
Che il condannàr, m'assisi! — Oh vista! Egli alza
Al Ciel le mani, e supplicante accenna
Intorno intorno la città — egli prega
Pe'cari suoi, pe' suoi nemici. — Ei siede
Sorridendo — la testa egli reclina —
Ahi quello è il lampo della scure!

Oh colpo!

Oh barbaro assassinio!

ALFREDO. ssinio! POPOLO.

Un giusto egli era!

FINE.

# NOTA.

Ho serbato i caratteri di Moro e d'Arrigo quali sono dati dalla storia. - Rappresentando Anna Bolena , ho seguito l'opinione di coloro che giudicarono con meno rigore quella colpevole infclice. - Moro al tempo di sua morte aveva per seconda moglie una donna onesta, ma d'animo volgare. Consolavalo Margherita, sua figliuola primogenita, donna di gran virtù, e che a'suoi giorni ebbe fama di letterata. - Cromwell (che ognuno sa essere stato di stirpe diversissima da quella oscura, da cui sorse poscia Oliviero Cromwell) era fautore d'Anna, e servile consigliere d'Arrigo. Questo re, dopo avere ucciso Anna, fece decapitare pur lui. - Alfredo è personaggio d'invenzione, rappresentante quegli infiniti sciagurati, che vorrebbero seguire la virtù se non costasse sacrificii, e non la seguono per pusillanimità. - La vergine di Kent è personaggio storico : chiamavasi Elisabetta Barton. L'amico di Moro, condannato prima di lui, era Fischer, vescovo di Rochester. - È storica la falsa testimonianza portata contro Moro da Riccardo Rich. - Storica pure l'ammirabile risposta di Moro agl' iniqui che lo condannarono : « Siccome san Paolo « ebbe parte all'uccisione di Stefano , e sono ambi « in Cielo, così possiamo, voi, miei giudici, ed io. « essere egualmente salvati dalla misericordia del « Signore! »

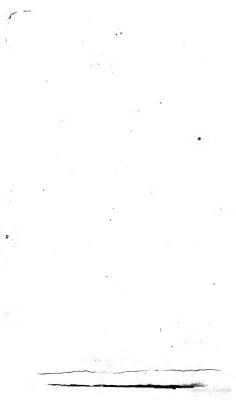



## BAUDRY, LIBRAIRIE EUROPÉENNE.

In-12 4 fr. GRAUD. COMMEDIA SCELTA : 1829. 1 vol 10-12. br. 4 fr.

#### E. L. BULWER'S WORKS

ENGLAND AND THE ENGLESS. 2 vol - fr. Fromp Asam S v. complete in one. 5 fr Primare, complete in one vol. - fr.

# BRITISH NOVELS AND ROMANCES.

We define, persist on species large Western, vol. 20 Centerns, and the Control of the Control of

Deviate 1 and 3 fg.
WooderCa, 1 vol. 3 fg.
Ter. Boxs. by Down, 1 of 3 fg.
Ter. Boxs. by Down, 2 of 3 fg.
Assa of Generative, 1 of 3 fg.
Assa of Generative, 1 of 3 fg.
Ter. Boxs. by Down, 2 of 3 fg.
Ter. Box Boxs. and 3 fg.
Ter. Box Boxs. and 3 fg.
Ter. Box Boxs. and 3 fg.